A880CIAZIONE

Udine a domicilio e in tutto il Regno lire 16.

Per gli stati esteri agginngere le maggiori spese postali — semestre e trimestre in proporzione.

Numero separato cent. 5

# Giornale di Udinc

Esce tutti i giorni eccettuata la Domenica

INSERZIONI

Le inserzioni di annunzi, articoli comunicati, necrologio, a ti di ringrazia-

voignona n. 11. Udice. — Lettere non affrancate non si ricevono ne si restituiscono manoscritti.

# Camera dei deputati

Roma 10. — La seduta si apre alle 14.15. — Presiede Biancheri.

Il presidente comunica un telegramma della famiglia del compianto tenente Grabau col quale si ringrazia la Camera per le condoglianze fattele per la sventura che l'ha colpita.

Il presidente comunica inoltre che in seguito alla votazione di ieri riuscirono eletti segretari della Camera: V. Riccio con voti 95, G. Morando con 93, Cirmeni con 83. — Furono eletti commissari del bilancio Cao-Pinna, Di Scalea e Pais-Serra.

### La navig. sul lago di Garda e la bandiera austriaca

Fusinato risponde a una interrogazione dell'on. Molmenta intorno alla consuetudine seguita dai piroscafi italiani del lago di Garda di innalzare la bandiera austriaca quando entrano nel porto di Riva. Ringrazia l'on. Molmenti di aver mutato il testo primitivo della sua interrogazione la quale parlava prima di obblighi imposti dalla cancelleria di Vienna a oggi invece parla semplicemente di una consuetudine. Gli preme di affermare nel modo più preciso che soltanto non vi fu imposizione alcuna ma niente si è mutato a ciò che da lungo tempo si pratica a tale riguardo.

Il Governo ha interrogato in proposito la società eserceute la navigazione sul lago di Garda, e questa ha risposto che i suoi piroscafi quando entrano nelle acque austriache nei giorni festivi e quando aizano a poppa la bandiera nazionale alzano sull'albero dei seguali anche la bandiera austroungarica e ciò per un puro atto di cortesia che la società dichiara di ritenere doveroso. L'on. Fusinato aggiunge che tale consuetudine a titolo di cortesia viene abitualmente osservata da piroscafi italiani appartenenti a società private di navigazione quando entrano in acque straniere egualmente come per esempio osservano nel lago di Lugano I piroscafi svizzeri quando

inger

no-

Per ciò che riguarda poi particolarmente la navigazione sul lago di Garda tale consuetudine è stata riconosciuta in uno scambio di note nel genuaio e febbraio 1889 fra l'ambasciata italiana a Vienna e il governo austriaco.

Molmenti si compiace della serena risposta dell'on. Fusinato ma deve osservare che le consuetudini di cortesia, in siffatta materia, non possono essere costituite da iniziative individuali, ma sebbene in seguito a scambio di note e di trattative fra i due paesi, imperocchè il codice della marina mercantile stabilisce che una nave entrando in un porto batta la bandiera della propria nazione. In ogni modo anche in coteste consustudini vi deve esser reciprocità, ciò che non si verifica. Perciò confida che il Governo pur tenendo fede alle alleanze non debba dimenticare le aspirazioni dei nostri fratelli che presentano la giola e la gioria di veder unito al nome di Italia quella delle loro nobili terre (vivissime approvazioni).

# Per la vedova di M. Garibaldi

Luzzatti presenta un disegno di legge col quale alla vedova del generale Menotti Garibaldi signora Italia Bedeschini viene assegnata l'annua pensione di L. 10 mila a titolo di ricompensa nazionale da devolversi poi ai figli superstiti.

# SULLE INONDAZIONI DEL VENETO

Rizzo parla lungamente sui danni delle piene sul Veneto.

Morpurgo, rileva il grande utile che ne può venire alla economia pubblica dalla concessione dei corsi d'acqua a scopo di forza motrice e perciò prega il ministro di rinnovare sostanzialmente la legge del 1884 facendola precedere da una accurata statistica delle forze idrauliche del Regno.

Questa statistica fu già iniziata da alcune provincie e a ragion d'onore cita la statistica compiuta dalla provincia di Udine che rivelò l'esistenza di 560.000 cavalli dinamici di forza disponibili in quella regione. Occorre perciò che il governo affretti siffatto studio e confida che il ministro terrà conto di questa raccomandazione (bene).

Raccomanda altrest che il governo provveda a soccorrere i comuni gravemente danneggiati dalle alluvioni e cita i comuni di S. Pietro al Natisone, San Leonardo, Torreano e Cividale, chiedendo al ministro formale affidamento che lo Stato darà il suo concorso per riparare ai danni più gravi.

Tedesco, ministro dei lavori pubblici, esorta la Camera a approvare sollecitamente il disegno di legge col quale si aumentano alcune categorie del personale.

Circa la sistemazione fluviale della quale ha parlato l'on. Rizzo, osserva che sta per aver soluzione un problema di capitale importanza per il nostro paese quale è quello della navigazione fluviale. Accenna a questo proposito gli stauziamenti notevoli che si intendono di fare pel flume Piave, ed altri nelle provincie venete e promette di presentare sollecitamente uno speciale disegno di legge.

All'on. Morpurgo fa osservare che l'elenco delle acque pubbliche voluto della legge nel 1894 è stato fatto per 25 provincie e per le altre è in corso e sarà sollecitato in ogni modo. Quanto all'inventario delle forze idrauliche prende impegno d'accordo col suo collega dell'agricoltura di fare gli studi necessari.

Riconosce che la legge delle bonifiche ha avuto finora un'applicazione molto lenta per mancanza di personale, e per gravi difetti di relativo regolamento; dichiara a questo proposito che già è allo studio una riforma di questo regolamento e che da essa potranno derivare rilevanti benefici.

E' poi d'avviso che occorra una riforma radicale della legge per le bonifiche, nel senso di poter provvedere ad un tempo agli scopi igienici, idraulici ed agrari.

Dopo altre risposte, date dal ministro ai vari oratori, la seduta è levata alle ore 7 pomer. e rimandaza domattina alle 10.

# L' inchiesta sulla Marina agli uffici

Stamane gli uffici esaminarono la proposta di Franchetti. Riuscirono eletti a commissari: Miniscalchi, Giovanelli, Sacchi, Casciani, Bertarelli, Marsengo, Piccolo-Cupani, Anzani, Franchetti. La proposta è stata discussa con tendenza alla inchiesta parlamentare; solamente nel V Ufficio fu eletto un commissario non favorevole.

La commissione proporrà adunque che si faccia l'inchiesta parlamentare e il Governo se non si opporrà, la Camera la voterà certamente.

# AL SENATO DEL REGNO

Seduta del 10 - Pres. Saracco

# L' Italia e la pace

Si svolge l'interpellanza del sen. Vitelleschi al ministro degli esteri, sui rapporti internazionali.

Vitelleschi dimostra i vantaggi della triplice alleanza. Deplora le agitazioni irredentiste debolmente represse. Non si conquistano provincie con dimostrazioni da caffè. Questa politica imprudente pregiudicò le trattative commerciali.

Non intende biasimare la politica di questo Governo ma quella dei governi che si succedettero in questi ultimi anni la cui politica interna cattiva, doveva produrre una cattiva politica estera.

Giolitti (segni di attenzione) dichiara che l'Italia mira alla conservazione della pace, il Governo ammette la massima importanza alla triplica alla conservazione

Afferma che tutti i movimenti irredentisti furono sempre repressi con

energia anche dal passato Gabinetto. Osserva che anche i socialisti sono favorevoli alla triplice perchè elemento

Crede che non potrebbe giovare all'Italia una politica interna diversa
dall'attuale. Egli non starebbe al suo
posto se la sua posizione non gli permettesse di mantenere ciò che è necessario per l'onore del suo paese (benissimo).

Titoni dichiara che i Gabinetti di Vienna e Berlino, approvano pienamente la nostra politica.

L' interpellanza è chiusa.

# Riografiamenti della Bulgaria a Re Vittorio Sofia 10. — L'Agente diplomatico

Sofia 10. — L'Agente diplomatico italiano ha consegnato al ministro degli esteri le 10 mila lire elargite dal Re d'Italia a favore delle povere famiglie di rifugiati macedoni.

Il Governo bulgaro ha incaricate il

rappresentante in Roma di esprimere al Re la sua profonda gratitudine.

# LA RISPOSTA DI BULOW A BEBEL

Berlino, 10. — (Reichstag) — Bülow rispondendo agli attacchi di Bebel contro l'organizzazione militare dice che la critica delle questioni militari è permessa; ma vi sono due specie di critica; una avente scopo patriottico tendente a migliorare i corpi, l'altra cercantevi argomenti per suscitare agitazioni. Quest'ultima fanno da parecchi mesi i socialisti. Parla di varie questioni internazionali e quindi si affacia il problema sociale.

Il socialismo — esso dice — grida al terrorismo; ma quale è il partito che esercita tanto terrorismo, quanto quello socialista? Tutti i tentativi tendenti a dare alla questione sociale una soluzione violenta invece che uno sviluppo pacifico falliranno dinanzi al buon senso del popolo tedesco.

Il discorso di Bülow che fu una carica a fondo contro il socialismo, fu ripetutamente applaudito.

# Il delitto romanzesco di Milano MI FARO' SALTAR LE CERVELLA

Ci scrivono da Milano; 10:

Tutta Milano da due giorni non parla che di questo romanzetto della Madonnina. E dopo i particolari dei giornali c'è poco da aggiungere.

Il Vecchio pubblicò il manuale « il cane » (edizione Hoepli), con belle incisioni, ma non collaborò mai nella « Rivista cinegetica » diretta dal Dallor.

Si assicura che tutte le lettere scritte dal Berretta per imposizione del Vecchio furono trovate tutte sul tavolo a villa Madonnina. Quando il Vecchio uscì col testamento e con le altre carte, portò con sè la rivoltella, e avrebbe detto al Mapelli:

- Se mi dovessero arrestare, mi farò prima saltar le cervella!

### L'hanno veduto a Roma La Lembardia reca un telegramma

di un amico da Roma asserente di avere incontrato il Vecchio colà in piazza Colonna presso il palazzo Bocconi; sembrava preoccupato, acceso in volto, trasandato nel vestire; interrogato rispose di essere venuto a Roma per affari e trattenersi alcuni giorni: il Vecchio gli parlò di una nuova edizione del suo manuale sul « Cane ».

Trovandosi la stessa persona con un addetto al ministero dell'interno questi parlò del delitto di Milano e saputo la presenza a Roma del Vecchio na informò tosto le autorità che perlustrarono locande e camera mobiliate, ma inutilmente.

Ieri la polizia milanese sequestro una lettera e una cartolina provenienti da Genova dirette dal Vecchio al Mapelli. La busta della lettera recava l'intestazione « Dellepiani, via Fieno 2 ». Ora questa è realmente una affittacemere genovese cosicchè è accertato il passaggio per Genova. La cartolina illustrata rappresentava un pescatore tendente una grande rete.

Si conferma che il fuggitivo è riuscito a scontare altre due cambiali da 10.000 lire ciascuna presso un affarista milanese a mezzo di terza persona che gli recò a Genova la somma ridotta a 15.000 lire.

### Il suïcidio Telegrafano da Roma:

Il Vecchio si è suicidato qui a Roma stamane; alle sette prese una vettura di piazza ordinando al cocchiere di di recarsi a Porta Maggiore. Giunto al piazzale Venezia mutò indirizzo per la Trinità dei Monti; arrivata la vettura dirimpetto l'Accademia francese il Vecchio si sparò una rivoltellata alla tempia. Il vetturino lo portò tosto all'ospedale di San Giacomo ove poco dopo spirava senza proferire parola. La questura accorsa perquisi la salma e trovò nelle tasche 67 lire, due licenze di porto d'armi a nome di Angelo Vecchio.

L'arma adoperata è la stessa piccola, elegante rivoltella servita a' Vacchio per minacciare il Beretta durante l'estorsione; la mancanza di ogni lettera e l'esiguità della somma infirma la presunzione che le cambiali sieno state scontate; il suicida aveva solo un piccolo avanzo delle 300 lire estorte al Beretta.

Anche il padre del Vecchio si uccise con una rivoltellata alla testa per rovesci commerciali.

# L'ACCORDO AUSTRO-ITALIANO

Difficoltà per i vini - Negoziati sospesi Telegrafano da Roma alla Neue Freie Presse:

Mentre qui si afferma che le trattative per l'accordo commerciale provvisorio vanno prendendo una buona piega, d'altra parte si teme che si arriverà al 1 gennaio senza che l'accordo economico fra i due Stati sia completamente raggiunto. Il corrispondente del giornale viennese crede però di sapere che non si arriverà alla guerra doganale, perchè nella peggiore delle ipotesi si prolungherà per sei mesi l'attuale trattato senza la clausola sui vini. Naturalmente l'Austria-Ungheria dovrà ritirare la denuncia del trattato.

### Mercato americ. del cotone IL GRANDE RIBASSO

Telegrafano da Nuova York che a quel mercato del cotone dopo i precipitosi aumenti dei prezzi, dovuti al rapporto governativo sullo scarso raccolto dell'annata, si ebbe alla Borsa del 7 un'improvvisa degringolade. I prezzi ribassarono da 7 a 14 pence e nel pomeriggio il ribasso continuò su buoni rapporti meteorologici. Il ribasso complessivo è di 22 fino a 23 punti.

# FRIULANI ILLUSTRI NELLE ARMI da ricordarsi negli edificî militari

La presidenza della Società dei Reduci ha presentato all'Illustr.mo signor Sindaco ia Relazione colle proposte relative ai Nomi di friulani illustri nelle armi i quali meriterebbero di venir ricordati negli Edifici Militari della Città — come da incarico ad essa dato del sig. Sindaco in relazione ad analoga domanda fatta dall'Ufficio del Genio Militare.

Abbiamo letta quella dettagliata Ralazione, stampata anche sui Gioruale Il Friuli, la quale, premesso il criterio di dover ricordare quelli fra i migliori friulani che il loro ingegno ed il loro valore offersero completamente alla patria, cinè allo Stato Friulano all'epoca Patriarcale, alla Veneta Repubblica dopo l'annessione della Provincia a quello Stato Italiano, al primo Regno Italico di poi, ed infine alla patria italiana tutta, e ritenuto non essere necessario di dare il nome di un condottiero d'armati all'Ospitale Militare, accenna da prima gli Edifici attuali ed alla vecchia loro denominazione ed uso, indi passa in rassegna tutti i migliori protofisici o clinici che onorarono la Patria dalla metà del 1200 all'epoca nostra,

Vagliati i meriti diversi e tenuto conto della necessità di porre innanzi nomi illustri di varie epoche, la Relazione mette in evidenza tre nomi per l'Ospitale Militare, esprimendo la preferenza per quello che oltre all'essere stato medico fu anche soldato nelle nostre guerre d'indipendenza, e di ognuno di questi tre ne fa dettagliata biografia tolta da libri, da lettere e da documenti tratti dal prezioso archivio antico del Comune e da quelli di privati.

Queste biografie, appunto per essere il risultato di ricerche nuove e fondate su documenti d'archivio, abbenchè estese in breve scritto hanno interesse e fanuo conoscere particolari importanti e nel tempo stesso mettono in evidenza alcune notizie da pochissimi conosciute.

Poscia segue una rassegna completa di tanti friulani che si resero illustri nelle armi, sia nella Patria che fuori, ed eliminando coloro che la sapienza guerresca impiegarono a vantaggio di parecchi Principi, che furono insomma capitani di ventura, e pur onorando le insigni doti cui erano forniti, fece una scelta dei migliori che dedicarono l'opera loro a vantaggio della Patria e dello Stato italiano che la rappresenta.

E di questi fece una succinta biografia per dimostrare il merito che i prescelti avevano per venire preferiti a qualsiasi altro indicando i loro nomi all'Autorità Militare, perchè su di essi si fermasse l'attenzione e di essi preudesse notizia onde proporli per designare gli Edificii Militari della nostra Città.

Ed ecco come chiudesi la Relazione presentata all'Ill.mo Sig. Sindaco e come dal pure unito prospetto si riassume l'Elaborato della Ouorevole Presidenza della Società dei Reduci.

Ed ora che furono riassunte le biografie dei principali e migliori condottieri d'armati del Friuli, scelti col criterio in principio annunciato, cioè di
dare la preferenza a coloro che combatterono esclusivamente per lo Stato
Friulano, per la Veneta Repubblica e
poi per la indipendenza italiana, esclusi
assolutamente quelli che furono — per
quanto illustri — ma capitani di ventura per mestiere al soldo di questo o
di quello Stato che più li pagava, si
espone il prospetto, pure riassuntivo,
della designazione dei nomi che si
propongono da darsi agli Stabilimenti

militari di Udine, soggiungendo che il ritardo frapposto alla presentazione della Relazione è giustificato dalla lunga ricerca di dati e notizio sicure attinte, come si disse, non solamente da pubblicazioni vecchie e recenti, ma da documenti estratti dal vecchio archivio pubblico del Comune e da parecchi di privati.

La Presidenza della Società dei Veterani e Redusi crede di avere conscienziosamente adempiuto l'incarico ricevuto, per il quale ebbe di mira la convenienza di ricordare Friulani benemeriti nei Fasti antichi della Patria ed in quelli della nuova Italia, onde la gioventù li rammenti, e siano sprone di virtù civili, e quando il momento lo richiedesse non abbiano ad essere da meno di quelli illustri difensori del nostro territorio e della Patria tutta.

La Presidenza della Società dei Veterani e Reduci si permette di insistere sull'accoglimento dei nomi d'illustri Friulani proposti perche li ritiene i più indicati; sarebbe dolente se l'Autorità Militare, non credesse poter aucogliere due nomi della illustre famiglia Savorgnana (Girolamo e Tristano) e per evitare incertezza nella indicazione delle Caserme eliminasse il nome di Tristano, il quale è una delle più splendide figure della Storia del Friuli.

E' piuttosto che ricorrere ad altri nomi preferirebbe fosse conservata l'attuale designazione della Vigna per le considerazioni sopraccennate, le quali vanno unite ai nome di Tristano Io Savorgnano.

Se poi alla Conservazione del nome della Vigna ostacolasse la volontà di cambiare il nome a quell'edificio militare sarebbe da accettarsi quello di Iacopo IIº Valvasone il. giovane, figlio di Nicolò dei Conti di Santa Foca e di Giulia Savorgnana, di illustre benemerita famiglia, devota alla patria ed alla Repubblica. Nacque il Valvason verso il 1612. Con lo zio Ippolito diede le prime prove del valore nelle armi a Corfù; nel 1630 nel 1636 fu governatore militare del Forte Castello di Brescia e con il Provveditore Alvise Triepolo ebbe comando di armati nel Polesine. Poi di nuovo andò in Candia. contro i Turchi; fortificò mirabilmente parecchie località, dichiarate inespu gnabili.

Nel 1648 ebbe il Comando di unforte a Candia ed assalita questa dai
Turchi, il Valvasone combattè strenuamente. Colpito da una cannonata, in
età fiorente, pagava col sacrificio della
sua nobile esistenza l'affetto alla Repubblica, la quale onorò la memoria

di questo valoroso in modo straordinario.

Iacopo Valvasone lasciò un'orma splendida di se anche colle formidabili opere delle fortificazioni eseguite, le quali, furono considerate insigni prove di scienza militare.

Alla patria, cioè alla Repubblica Veneta, diede il forte suo corpo, l'indomito coraggio ed il frutto dei suoi studi.

A completamento di quanto venne esposto, nel Prospetto qui unito, si riassumono le proposte che si ha l'onore di presentare all'Illustrissimo Signor Sindaco, rinnovando le espressioni di riconoscenza per il gentile sentimento che lo indusse a dare alla Società dei Reduci così importante incarico.

Con la più alta considerazione.
Il Presidente
Ing. GUGLIELMO HEIMANN
Il Vice Segretario Relatore
Raffaello Shuelx

(Vedi retro)

Prospetto riassuntivo indicante la denominazione e l'uso degli Edifici militari in Udine e proposta dei nomi da darsi ai medesimi, di illustri patrioti, condottieri combaltenti per la libertà Friulana indi per la indipendenza d'Italia.

| COMMUNICATE CHARACTERS PER SON SHOOTS DE PENDENTAN PER LA PENDENTAN PER LA PENDENTAN PER LA PENDENTAN PER LA PENDENTAN PENDENT |                                            |                            |                                                                                                                               |                       |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero<br>progressivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Denominazione<br>attuale<br>dell' Edificio | Attualé<br>uso<br>militare | Vecchia denominazione<br>e come era occupato<br>negli ultimi anni della<br>Veneta Repubblica                                  | Via                   | Proposta<br>del nome di illustre friulano<br>da darsi all' Edificio                                                          | ANNOTAZIONI<br>(Vedansi le biografie nel testo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ex RAFFINERIA                              | Caserma<br>di Fanteria     | Chiesetta dei Santi Er-<br>macora e Fortunato e<br>case private.                                                              | Via<br>Aquileia       | Girolamo Savorgnano<br>udinese - n. 1416 - m. 1529                                                                           | Insigne condottiero uomo politico e scrit- tore militare illustre, vanto del Friuli, della Veneta Repubblica e dell'Italia. Salvò il Friuli dalla dominazione Austriaca battendo replicatamente gl'imperiali in Cadore, in Carnia a Cormons, e resistette vittoriosamente all'assedio di Osoppo nel 1514, seonfiggendo l'esercito di Massimiliano I e liberando la Patria dal nemico. |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ex CARMINE                                 | Distretto<br>militare      | Chiesa e Convento dei<br>Padri del Carmine e<br>della Scuola della B. V.<br>del Carmine.                                      | Via<br>Aquileia       | Leonardo Andervolti<br>da Gajo di Spilimbergo<br>n. 1805 - m. 1867                                                           | Patriota, comandante delle Artiglierie nella celebre difesa di Osoppo nel 1848, indi a Venezia nel 48-49, poi in Sicilia con Garibaldi nel 1860, Comandante di parecchie piazze forti del Regno. Lasciò un Diario insdito relativo alla difesa di Osoppo ed un nome amatissimo da tutti i Frinlani.                                                                                   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ex MISSIONARI                              | Uffici militari            | Era un piccolo fab-<br>bricato di privati poi<br>ridotto a Ricovero di<br>Missionarii.                                        | Via<br>dei Missionari | Giuseppe Duodo<br>da Codroipo - n. 1757 - m. 1811                                                                            | Ardimentoso Comandante di mare. Eroica-<br>mente morì combattendo nella flotta franco-<br>italiana a Lissa nel 1811 quale comandante<br>la fregata Bellona per il possesso dell'Adria-<br>tico contro la flotta inglese nemica dell'Im-<br>pero Francese e del Regno Italico.                                                                                                         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ex VIGNA (vedasi nota nel testo)           | Caserma<br>di Fanteria     | Chiesa di San Fran-<br>cesco della Vigna e Con-<br>vento dei Padri zocco-<br>lanti e Scuola della S.S.<br>Concezione.         | Via<br>Cussignacco    | Tristano I Savorgnano<br>udinese n 1373 - m. 1433<br>(vedasi la nota nel testo)                                              | Uomo politico, condottiero illustre, con-<br>corse a salvare il Friuli dall'agognato pos-<br>sesso dell'Austria all'epoca dello sfacelo dello<br>Stato Patriarcale (1420) compiendo il voto<br>dell'illustre Federico suo padre.                                                                                                                                                      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ex SANT'AGOSTINO                           | Caserma<br>di Cavalleria   | Monastero delle Ma-<br>dri Agostiniane.                                                                                       | Via.<br>S. Agostino   | Daniele Antonini<br>udinese - n. 1588 - m. 1616                                                                              | Matematico, Fisico, Astronomo; valorosis-<br>simo condottiero di cavalleria, sconfisse gli<br>arciducali nemici della Veneta Repubblica,<br>sotto Gradisca nel 1616. In quella guerra,<br>colpito da cannonata mori sotto gli approcci<br>della stessa Gradisca nell'anno medesimo.                                                                                                   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ex SAN VALENTIN<br>piccolo                 | Caserma<br>di Cavalleria   | Quartiere della Ve-<br>neta cavalleria.                                                                                       | Via<br>Praochiuso     | Giovanni di Prampero<br>udinese - n. 1459 - m. 1509                                                                          | Distinto comandante di cavalleria veneta. Sortito da Udine coi suoi per soccorrere Cividale assediata dal Duca di Brunswich generale di Massimiliano I°, assalito da « todeschi e croati» presso Remanzacco rimase morto combattendo (1509).                                                                                                                                          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ExSAN VALENTINO, grande                    | Ospedale<br>militare       | Monastero delle Ter-<br>ziarie della B. V. dei<br>Sette Dolori presso la<br>Chiesa parrocchiale e<br>Scuola di San Valentino. | Via<br>Pracchiuso     | Proponesi la scelta sui tre<br>nomi.  1. Antonio Andreuzzi<br>da Navarons - n. 1804 - m. 1874  2. Enrico Palladio degli Civi | Patriota, medico, scidato con Garibaldi e<br>mente e braccio dei moti Friulani del 1864.<br>PREFERIBILE.<br>Medico di Udine illustre, nomo politico,                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                            |                                                                                                                               |                       | udinese - n. 1580 - m. 1629  3. Lazzaro del Torso udinese - n. 1327 - m. 1380                                                | Medico di Udine, soldato distinto ebbe an-<br>che importanza politica in Udine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Cronaca Provinciale Da PORDENONE A proposito delle elezioni generali amministrative

Ci scrivono in data 10:

Ho visto appena oggi, in ritardo, una lettera sulla Patria del Friuli, nella quale si commenta e si illustra un manifesto firmato da Alcuni lettori indipendenti, in cui si patrocina l'idea dell'unione di tutti partiti per la scelta dei candidati al Consiglio comunale, onde poter ricostituire una Giunta che sappia e voglia, non solo fare andare avanti! (come si dice) la baracca, ma compiere quei lavori pubblici e quei miglioramenti che la cittadinanza da anni invano reclama.

D'accordo su questo punto d'una rinnovazione del Consiglio vera a effettiva, con tutte le giovani, intelligenti e sane energie del paese - non posso accettare la proposta di mettere insieme i migliori socialisti, i migliori moderati e i migliori clericali, per costituire l'ottimo Consiglio. Sarebbe un amalgama cha non resisterebbe due mesi.

Vero è che l'amministrazione, d'un grande comune non deve farsi esclusivamente sulla base dei partiti politici parlamentari. Dapertutto ove si è amministrato con questi criterii sia per riguardo alle persene che alle cose, non si d potuto far bene.

Quante speranze non hanno suscitato la vittorie dei popolari, che farono considerate ed erano vittorie di colore politico, in questa o in quella città e auche a Pordenone? Ebbene che se n'è avuto? Qui, a Pordenone, dopo un breve esperimento, il nuovo partito si è disfacto da se.

I dissensi personali l'hanno scompaginato o senza speranza di una ricostituzione, perche in parte essi si sono fatti anzi più vivi.

E allora, in che modo si potrà rifare l'amministrazione con elementi capaci e volonterosi? Il partito liberale, stanco, qui come altrove, non ha saputo o voluto ancora ricostituirsi; gli elementi buoni ci sarebbero, tutti possono additarli — ma manca chi sappia raccoglierli e guidarli alla lotta. E' sopratutto dalla lotta che si rifugge: e. fa impressione, l'inazione, l'indifferenza per la cosa pubblica di uomini di valore indiscutibile, benemeriti per l'intelligente operesità nelle industrie e nei campi, che potrebbero, dovrebbero rendere eccellenti servizi alla città. Così i giovani liberali tenuti finora disparte ed a torto (ora si vede il danno di questa deplorevole tattica che i moderati seguirono un po! dapertutto), rimasti senza guida, senza incoraggiamento, stanno in disparte oppure si mettono coi radicali se non altro per il bisogno di fare e di essere qual-

che coss. Io non so per quale criterio il signor

prefetto ha voluto che si facessero subito la elezioni del Consiglio; forse qualche mese di commissario regio avrebbe potuto permettere la preparazione d'un governo veramente serio e stabile - ma così, in pochi giorni, che volete si possa fare per togliere attriti personali, riavvicinare uomini che, sa la politica ha diviso, l'amministrazione poteva e doveva lasciare uniti? Qui ci sono quattro frazioni : i liberali moderati che non vogliono aver fastidii, come ho detto più sopra; i democratici che avevano appunto costituito l'amministrazione ora caduta e non poterono riuscire alla prova; i socialisti che sono più rumorosi che numerosi e non hanno uomini di mandare avanti : e infine i demo-cristiani che non saprei dirvi che programma abbiano, ma posso assicurarvi questo che essi sono gli antichi clericali. E anche questi cercano di richiamare l'attenzione del popolo, ma finora con poco successo.

Insomma socialisti e clericali sono la fazioni minori - ma mentre i socialisti non intendono che battersi per avere le minoranza, i clericali vogliono tentare il colpo, approfittando dell'apatia degli altri, d'impadronirsi del comune.

Come vedete, in tali condizioni, solo un accordo fra democratici e giovani moderati avrebbe potuto creare una salda combinazione, degna di quest'operosa città, capace di condurre in porto le riforme da tutti invocate.

Ma questo accordo si presenta ora impossibile: le nuove baldanze urtano troppo con le vecchie diffidenze: - gli uni credeno d'avere ancora per se il favore pubblico e s'accorgeranno presto di stringere un fantasma; gli altri aspettano che una seconda prova renda esauriente la dimestrazione dell'impotenza dei democratici a governare da soli, ma intanto essi non si preparano a sostituirli in alcun modo. Quelli s'illudono e questi si rimettono alla provvidenza.

Questa d' la situazione, della quale io credo non potra uscire che una combinazione di nomi peggiore della passata, oppure, se la maggioranza, per farsi dispetto gli uni agli, altri, resterà a casa (il caso un po' di quel marito), il municipio passera dai democratici ai democristi. Un bel salto, come vedete.

Il morbillo

L'epidemia continua, mu va però scemando. L'ultimo bollettino ha questi dati: Casi denunciati 235, morti 4, guariti 95, in cura 186.

Le scuole continuano a rimanere chiuse.

### Da AVIANO li tentato suicidio 🐇 🕾 della madre dell'infanticida

Stamane alle ore 10: e mezzo Luigia Merlo, d'anni 51, madre a quella povera Caterina Merlo arrestata giorni sono perchè annegava in una reggia la propria bambina, tentava di suicidarsi appiccandosi ad un albero in aperta cam-

Per fortuna certo Giacomo Cipolat

passando per il campo vide il macabro spettacolo e riusci appena a salvare la donna che già aveva gli occhi fuori dell'orbita e la lingua penzoloni!

Chiamato il medico, dopo le prime cure, ne ordinò il trasporto all'ospedale. Si spera di salvarla.

Il doloroso fatto ha prodotto la più penosa delle impressioni.

### Da S. DANIELE Mercato dei grani Ci serivono in data 10:

Sul nostro mercato dei grani, uno dei più ricercati e dei più forniti, fino a quest'anno i prezzi grano molte volte dipendenti dell'arbitrio dei commercianti locali. Il municipio è intervenuto per regolare il mercato ed oggi per la prima volta il lavoro del mercato granario è sistemato a dovere. Difatti i prezzi del granoturco, frumento avena ecc. ecc. sono segnati in apposita lavagna stata lavorata con molto buon gusto con cimiero portante lo stemma di S. Daniele dal falegname Peverini Daniele e figli e decorata dai signori Picco Tiziano e Roveredo Andrea.

Non c'è più luogo ad abusi o questioni. E' visibile il massimo ed il minimo dei prezzi di più l'incaricato speciale del Comune non tanto di beretto portante lo stemma comunale invigila. Le misure di capacità sono quelle del sistema metrico.

# Il tram San Daniels-Spilimbergo

La robustezza dei lavori fece si che i manufatti compiuti finora per il ponte di Pinzano resistettero alla piena del Tagliamento dei giorni scorsi,

Pare sia ora allo studio un progetto per far passare sopra il ponte, un altro ponte di ferro sospeso, per una tramvia a vapore, congiungendo così S. Daniele con Spilimbergo. Allo scopo si approfondiranno gli seavi pel collocamento delle pile fine a 14 metri.

## Da CODROIPO Echi del furto alla villa di Panneriano La cameriora del conte Manin scarcerata

La cameriera del conte Leonardo Manin, arrestata l'altro ieri in seguito al furto delle lire 800 avvenuto l'altra notte alla villa di Passeriano riconoscinta la sua innocenza, è stata rimessa in libertà.

Essa è certa Giuseppina Nascimbeni di Udine. Appartiene a famiglia civile decaduta. Fu educata in un monastero, Da quattro mesi circa si troyaya, in

qualità di cameriera presso il conte Manin. Da Udine questa mattina arrivo qui p prosegui per Passeriano. La contessa Silvia, appena seppe del

suo arrivo, la fece chiamare a se e la volle riavere al suo servizio, ma la Nascimbeni non intende restarci. Essa fra qualche giorno ritornera ad Udine. Oggi col treno delle 2 pom., prove-

niente da Udine si à recato a Passeriano il giudice istruttore avv. Contin accompagnato dal cancelliere sig. Locatelli per nuove indagini.

# Da MANZANO ORRIBILE SUICIDIO

Un uomo stritolato dal diretto Cı serivono in data odierna:

Ieri sera giovedì 10, verso le cinque e mezzo un individuo, finora non identificato, si è gettato sotto il treno diretto 616 che da Udine va a Trieste.

L'individuo sbucò dai campi laterali alla linea in prossimità alla stazione

di Manzano. Il convoglio passò sul suo corpo riducendolo un informe ed orribile am-

masso di carni. Il fatto destò profonda e penosa impressione perchè pare trattisi di un giovanotto di Manzano che avrebbe posto fine ai suoi giorni per dispiaceri

amorosi. Ad ogni modo si attende sul luogo il pretore di Cividale per le constatazioni di legge e per l'identificazione del cadavere.

Il fatto fu questa notte telegrafato al capo stazione di Udine.

### Da SACILE Accidente di caccia

Certo Vincenzi Piero di Pietro, andava cacciando au quel di Sarone, munito di regolare permesso; ed era accompagnato da certo Melta Pietro di G. B. di circa venti anni, questi senza fucile.

Per un disgraziato accidente, Vincenzi Piero, scivolando su per l'erta, cadde, e faceva esplodere il di lui fucile da ambe le canne, colpendo il disgraziato compagno, che riportò ferite con sessanta pallini alla regione glutea, al fianco e al torace di destra; ferite che secondo il parere del medico possono essere guarite in solo 8 o 9 giorni, salvo complicazioni,

Il triste caso, dovuto a pura accidentalità, non provocherà l'arresto dell'involontario feritore.

### Da GEMONA Circolo agricolo

Il Circolo agricolo gemonese è una fatto compiuto: i soci inscritti, parte agricoltori e parte possidenti, sono ormai

Iersera i soci del Circolo, riuniti in assemblea, procedettero alle elezioni delle. cariche sociali. E riuscirono eletti:

A consiglieri di amministrazione: De Carli Ugo, Celotti dottor Liberale, Cucchiaro Antonio fu Giacomo, Gubiani Luigi fu Francesco, Martina Antonio, Pasquali Don Federico, Pittini Giuseppe fu Domenico, Stroili Leonardo, Venturini Gio. Batta fu Giacomo.

A revisori dei conti: Elti-Zignoni conte Silvio, geometra Iseppi G. B., Stroili Antonio.

### Da POCENTA Grave ferimento

Nel giorno della Madonna avvenne a Pocenia una risea fra alcuni giovanotti del paese, originata da frivolo questioni

amorose. Enrico Vangaro di Antonio contadino d'anni 20 da Torsa ed ivi dimerante riportò ferite varie, fra cui una da punta penetrante nel collo in cavità, infertagli mediante una forbice. I rissanti furono separati da alcuni astanti e il Vangare fu condetto a casa ove abbe le cure di quel medico, e nella sera venne trasportato all'ospitale di Udine, in vista delle suu condizioni gravi.

### Da MOGGIO

Si frattura una gamba A Raccolana certo Degli Uomini Luigi, sall su una scala a piuoli; giunto alla sommità perdette l'equilibrio e cadde fratturandosi la tibia della gamba sinistra. Fu prontamente soccorso dai parenti

### a dal medico Faleschini che dichiarò la ferita guaribile in giorni 40. MUNICIPIO DI CIVIDALE

Avviso Per la ricorrenza delle Feste di Natale la solita fiera dell'ultimo sabato del corrente mese avrà luogo il giorno di

Giovedì 24 Dalla residenza municip., 4 dicembre 1903

### Gli arrestati per i fatti di Udine liberati

Ieri, verso l'una e mezzo del pomeriggio, il cons. dott. Krammer, che aveva l'incarico dell'istruttoria per i fatti di Udine, recatosi alle carceri criminali dei Gesuiti, metteva in libertà Riccardo Valle, Carlo Marchioro a Rodolfo Dominicini « recte » Boenco i quali, come dicemmo, erano stati arrestati per aver partecipato alle dimostrazioni svoltesi u Udine in occasione del Congresso ciclistico.

Il Marchioro e il Dominicini, a quanto siamo informati, sono stati prosciolti da ogni accusa e quindi messi in libertà definitivamente. Il Valle, invece, è stato messo soltanto in libertà provvisoria.

Ricordiamo che il Marchicro era accusato di avere portato, durante una dimostrazione, la bandiera di Trieste abbrunata: risultò, invece, che egli portava una bandiera tricolore, e Rodolfo Dominicini era accusato di aver emesso delle grida contro l'imperatore d'Austria. Le imputazioni al Valle sarebbero parecchie — e di esse molte forse saranno, durante l'istruttoria, cadute - e cioè: grida ostili all'Imperatore d'Austria, grida contro l'Austria, e partecipazione a società segreta di carattere repubblicano sovversivo avente sede a Trieste.

Il Valle è stato in arresto 3 mesi e 6 giorni, il Marchioro 3 mesi e 5 giorni e il Domenicini 1 mese e 20 giorni.

Il telefono del Giornale porta il n. 1-80 Bollettino meteorologico Giorno 11 Dicembre ore 8 Termometro 5.

Minima aperto notte 2. Barometro 750 State atmosferice : varie Vento: E. Pressione: crescente Ieri: vario Temperatura massima: 10.6 Minima: 3. Acqua caduta mm. 0.2 Media: 5.655

# La questione della luce Ancora delle forze idrauliche del Campo d' Osoppo OBIEZICLI MANCANTI DI FONDAMENTO

Continuiamo a dimostrare come manchino di buon fondamento le obiezioni fatte dalla Patria del Friuli alla proposta fatta affinchè il Comune di Udine si serva delle forze idrauliche, di cui è comproprietario, per la produzione dell'energia elettrica occorrente per l'illuminazione pubblica e privata della nostra città.

Non possiamo ammettere che l'energia ricavabile delle forze idrauliche, da crearsi nell'alto bacino del Torre, possa arrivare costantemente ad Udine senza subire qualche interruzione, per modo da poter fare a meno della riserva a vapore.

Dovendo questa essere sempre pronta in ogni caso, vien meno l'opportunità di giovarsi di quelle forze idrauliche, a preferenza di quelle che esistono nel Campo di Osoppo.

Non ravvisiamo la convenienza di fare subito un impianto più grande di quello che è realmente necessario per i bisogni attuali e per quelli che si verificheranno nei prossimi tre o quattro auni; a perciò escludiamo affetto che si debba far uso subito dei 1564 cavalli di forza disponibili nel Campo di Osoppo.

Riteniamo che per ora possano bastare per il Comune di Udine, pei bisogni dell' illuminazione pubblica e privata, altri 250 Chilowatt, oltre quelli ricavabili dai salti di proprietà comunale esistenti fuori di Porta Poscolle.

Per avere qui quella quantità di energia basterà utilizzare 550 cavalli nominali di forza idraulica. Voler fare un impianto più grandioso, sarebbe quanto gettar via inutilmente una forte somma di denaro. Ciò è elementare.

sigliabi. le case Parecel German ottenen lativi (

Per 1

le loro dieci S struzio Un : anche teste i che gr bero d media prende Se 1 si trat

sí sa 1

ad Ud

corret Non il pre per l' che d dizio bilità. Que mente pale stesso nalog idrau

sidera dente dimo Se non da fa teres: che o Pe quan

pre 1

nostr

PE:

In ieri : sione oper: Cass l'ayv Rom Rizza della Marz setti, dott.

quale

Com

socie

modi

prov

quest

lo so coop spons struz il m esiste rata gli o

corpi

socia

illim:

ciasc

fonde seder L. 50 Gl ferisc di ri: Cons di m ordin del C daci carica

statu colleg meml Dica . incar venti In norm mente Com

le seg « L

tosto social però a gimen 40.000\*E

Per l'impianto da farsi sarebbe consigliabile aprire una pubblica gara fra le case che si occupano di elettricità. Parecchi Comuni della Svizzera e della Germania hanno addottato tale sistema, ottenendo buonissimi risultati. Ai relativi concorsi hanno risposto, facendo le loro offerte, non meno di otto o dieci Società, che si occupano di costruzioni elettriche.

con.

limo-

ıa da

i, in-

santi

e il

e le

enne

vista

uigi,

frat-

renti

d la

o del

o di

1903

ome-

rceri

n li-

lioro

ецсо

l ar-

imo-

anto

iolti

n li-

vece,

ieste

egli

Ro-

aver

itore

10lte

oria,

l'Au-

greta

rsivo

e iee

e 20

man-

zioni

dine

i cui

ione

della

iche,

orre,

dine

per

ınità

nel

ber

i ve-

ca-

o di

pri-uelli

omu-

olle.

à di

oler

sa-

ient<del>e</del>

eie-

ca-

Un tecnico eminente, che potrebbe anche essere l'ing. De Andreis, dava testè formali assicurazioni a Milano, che grandi case industriali assumerebbero di fare quell'impianto municipale mediante un canone annuo che comprendesse interessi ed ammortamento.

Se la cosa è possibile a Milauo, dove si tratta di un capitale assai forte, non si sa perchè non potrà farsi altrettanto ad Udine, ove la somma capitale occorrente sarebbe di molto minore.

Non abbiamo la fortuna di conoscere il preventivo fatto dall' Ing. Danioni per l'utilizzazione delle forze idrauliche del Torre; e perciò nessun giudizio possiamo fare sulla sua attendibilità.

Quello che domandiamo è semplicemente questo: che la Giunta Municipale faccia formulare, magari dallo stesso professionista, un preventivo analogo che riguardi l'uso delle forze idrauliche esistenti nel Campo di Osoppo.

La convenienza di prendere in considerazione anche queste è tanto evidente, che non ha bisogno di ulteriore dimostrazione.

Scrivendo intorno a questa questione non abbiamo alcun interesse personale da far prevalere; sono invece gli interessi generali di tutta la cittadinanza, che ci stanno a cuore.

Per questa ragione, u differenza di quanto fanno gli altri, possiamo sempre mettere il nostro nume sotto ai nostri scritti. 0. V.

# PER LE CASE OPERAIE La seduta di ieri

In una sala del Municipio si tenne ieri l'annunciata seduta della Commissione di studi per le erigende case operaie.

Vi intervennero il presidente della Cassa di Risparmio avv. cav. Capellani, l'avv. cav. Schiavi, il cav. uff. dott. Romano, l'ass. ing. Codugnello, l'ing. Rizzani, il sig. G. E. Seitz presidente della Società operaia, il dott. cav. Carlo Marzuttini, il consigliere comunale Bosetti, il maestro Bruni e il segretario. dott. O. Luzzatto.

Presiedeva il cav. avv. Capellani il quale sottopose all'approvazione della Commissione uno schema di statuto della società udinese cooperativa anonima per case operaie.

Lo statuto che, salvo qualche leggera modificazione nella forma, venne approvato, come compilato dall'egregio avv. Capellani che fu ed è l'anima di questa benefica iniziativa, è costituito

di più titoli.

Il titolo primo concerne le norme, lo scopo, la durata e la sede della Società la quale è costituita anonima, cooperativa, a capitale illimitato e responsabilità limitata, collo scopo d'acquistare le aree necessarie per la costruzione delle case operaie, e di curare il miglioramento delle abitazioni già esistenti e destinate agli operai. La durata della società è fissata in anni 50 e la sua sede è in Udine.

Il secondo titolo riguarda i diritti e gli obblighi dei soci, e tali possono essere tutti i cittadini maggioreani e i corpi morali.

Il terzo titolo riguarda il capitale sociale che è costituito da un numero illimitato di azioni nominative da L. 25 ciascuna sottoscritte dai soci, e dal fondo di riserva. Nessun socio può possedere azioni per somma superiore alle L. 5000 al valore nominale.

Gli ultimi titoli dello statuto si riferiscono al bilancio, agli utili, al fondo di riserva, agli organi della Società, al modo di tenere le assemblee sociali, al Consiglio d'Amministrazione composto di nove membri eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, a alle attribuzioni del Consiglio stesso, al collegio dei Sindaci (tre effettivi e due supplenti) incaricati di sorvegliare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti sociali; al collegio dei Probiviri composto di tre membri ed infine alla Commissione tecnica composta pure di tre membri, col incarico di studiare i disegni, i preventivi, i progetti ecc. ecc.

In fine dello statuto sono stabilite le norme per la liquidazione e scioglimento della Società.

Come disposizioni transitorie, si hanno le seguenti:

« La Società s'intendarà costituita tosto che sarà sottoscritto un capitale sociale di L. 12.000; non comincierà però a funzionare se non al raggiungimento di un capitale di almeno lire 40.000.

E' data facoltà al Consiglio d'Am-

ministrazione di introdurre le variazioni, modificazioni ed aggiunte che fossero necessarie per ottenere da parte del Tribunale l'approvazione del presente Statuto ».

Dopo l'approvazione dello schema di statuto che abbiamu riassunto nelle sue linee generali, fu pure approvata una formula di circolare da diramarsi per iniziare quanto prima le sottoscrizioni.

Esaurite queste importanti deliberazioni l'adunanza si sciolse.

Nel dare queste notizie ci crediamo in dovere di mandare un sincero plauso agli egregi nomini che s'accinsero, con metodo pratico ed efficace, a risolvere uno dei problemi più importanti del tempo: provvedere di sane abitazioni i proletari della città e specialmente al presidente, avv. Capellani, iniziatore benemerito d'un opera di beneintesa democrazia.

Nella seduta del 3 corrente dicembre della Camera dei deputati, alla votazione per appello nominale dell'ordine del giorno favorevole al Ministero Giolitti:

L'on. Marcora rispose \$ L'on. Girardini rispose

# In attesa degli allegati

Gli uomini che hanno in mano l'amministrazione del Comune di Udine, prima d'andare al potere, predicavano che in una bene ordinata e vera democrazia, tutto deve essere fatto in pubblico, perchè tutti possano vedere e controllare.

Il popolo, tuonavano dalle tribune, questo grande, amatissimo nostro popolo deve essere informato di tutto. Egli deve conoscere ogni pratica, per impedire che lo si inganni specialmente coi grandi e lunghi appalti (e qui giù la tirata contro l'appalto Trezza benchè fosse stato già tolto realmente dai liberali); un governo di nomini veramente democratico non deve nascondere nulla al pubblico. E ricordatevi che l'onestà è una sublime virtù!

Ebbene che si è visto dopo l'andata al potere dei monopolizzatori della liberta e della moralità pubblica? Si e visto, lemme lemme, oggi un pezzo domani un altro pezzo demolire il trono di Sua Maesta la Piazza, che rimase derelitta e sconsolata per terra.

Si guardi quest'affare dell'illuminazione elettrica: siamo alla vigilia della discussione e il pubblico non sa nulla di preciso, tranne che questo: che sia assolutamente necessario l'appaltare per altri 15 anni l'illuminazione elettrica e che se non si fa questo (dicono i tre giornali favorevoli all'appalto: Friuli, Patria e Paese) si andra incontro a un disastro. Perchè vi sia quella necessità e perchè accadrà codesto disastro, non si è data alcuna, neanche sommaria, dimostrazione mai, da alcuno. E' una necessità perchè lo diciamo noi, e quando lo diciamo noi popolari si deve crederlo senza discutere. E se voiete sapere qualche cosa di più andate dal cartolaio Tosolini.

Ma i contratti? Si stanno stampando. Ma gli allegati almeno, chiedevamo l'altr'ieri, si possono vedere! Perche non si distribuiscono?

E ieri la Patria, pronta, viene ad annunciare che gli allegati furono distribuiti quattro giorni fa ai consiglieri comunali e che essa ha potuto vederli appunto da un consigliere.

Andati al Municipio per avere una spiegazione su questa distribuzione in famiglia, mentre tutta la cittadinanza desidera di sapere finalmente qualche cosa, ci fu risposto che non vennero date per la distribuzione se non le precise copie dei consiglieri e, che ripassassimo domani mattina. E va bene. Ma se, sotto i moderati, fosse nata una cosa simile, i radicali, in nome dei piu sacrosanti e conculcati diritti del popolo, avrebbero fatto una mezza rivoluzione.

Ora nessuno si scompone: e pare una singolarità che un giornale, in omaggio alle liberali e grazia a Dio, in Udine, vecchie consuetudini, chieda d'avere i documenti per portare in pubblico la discussione d'un affare importantissimo, che implica gravissimi interessi citta-

Dopo un anno di studi, di conferenze finalmente, otto giorni prima della discussione del contratto si potranno vedere gli allegati. Mai contratti quando ce li faranno vedere? La mattina del 19?

La Patria, copiando dal Paese di sabato, insiste ad attribuirci cose che non abbiamo mai detto (come saltò in mente di fare anche all'officina elettrica) e per le quali abbiamo pubblicato lunedi un esauriente articolo di

smentita. Ci dispiace di dire, ma se dovesse durare questo modo di polemizzare (a base di invenzioni o di scambio di carte), sa-

remmo costretti a dubitare della buona fede dei sostenitori del nuovo monopolio.

Stamane alle ore 10 abbiamo potuto avere dal Municipio una copia degli allegati ai contratti per l'illuminazione olatrica. Sono nove documenti.

# LA GIUNIA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA

e un generoso donatore

La giunta provinciale amministrativa ha votato un plauso al comm. Giacomo Cecconi che dono vari beni stabili ad uso fabbricato scolastico al comune di Vito d'Asio.

Ecco la denominazione e il valore degli stabili.

Fabbricato scolastico di: ed annessi L. 43.500.-Pielungo » 45.500,--S. Francesco » 15.000.— Chiampous » 8.000.— Casiacco

Totale L. 82.000.-

# Per i danneggiati dalle piene

Oltre le deliberazioni ieri accennate, la Deputazione provinciale ha deciso di proporre al Consiglio di concorrere con un sussidio di L. 200 a favore dei danneggiati nelle recenti alluvioni nella provincia di Venezia.

# Un pazzo pericoloso

Certo Ermenegildo Rizzi dei casali Rizzi, da qualche tempo, invaso da pazzia furiosa, riusziva pericoloso ai suoi famigliari ed anche ai paesani. Si ricorse al Municipio perchè venisse provveduto d'urgenza, e interessata la P. S. questa mandò ai Rizzi iersera il maresciallo Bacchiorri ed una guardia di città assieme ad un infermiere dell'Ospitale.

Con uno strattagemma persuasero il Rizzi a venire con loro, mentre trovavasi a letto, e siccome aveva propositi sanguinari, gli dissero che dovevano condurlo in Questura. Il pazzo li segui ma arrivato all'Ospitale esclamò: «Ah mi avete tradito»

Fu subito rinchiuso nel riparto mamiaci. L'anno scorso il Rizzi aveva malmenato un' infermiere quando l'ayeva condutto al manicomio, donde, essendo ritenuto guarito, fu rilasciato.

Nozze. Ieri nel pomeriggio il Sindaco comm. Perissini ha unito in matrimonio l'egregio ragioniere Giovanni Furlani impiegato municipale a la gentile e buona signorina Livia Shuelz figlia all'amico nostro Raffaello.

Testimoni per la sposa l'ing. prof. Comencini, e il cav. dott. Marzuttini; per lo sposo il sig. G. B. Furlani. Agli sposi fu regalata dal sindaco la

peuna d'oro con cui fu firmato l'atto nuziale. Auguri e felicitazioni agli sposi e

alle famiglie. Fu smarrito un paio di orrecchini di diamanti nel percorso da piazza Garibaldi fino ai pressi della porta Graz-

zano. Chi lo avesse rinvenuto portandolo all'ufficio del nostro giornale riceverà competente mancia.

Il lutto di un collega. E' giunta l'altro ieri, tanto più dolorosa quanto inaspettata, la notizia della morte improvvisamente avvenuta a Graz del sig. Antonio Marcuzzi fratello dell'egregio direttore del Crociato, don Edoardo

Nell'ora del dolore mandiamo al valente collega le più sincere condoglianze.

# La querela Bettôlo

Anche uell'udienza di ieri i testi di difesa non seppero portare il menomo fatto contro il Bettolo: nulla, nulla che chiacchiere, ripetizioni di quanto avevano sentito dire dal pubblico o da persone per un caso strano) tutto morte!

# Come vengono su i dottori!

La Giustizia dice che anche quest'anno gli esami di promovibilità per marito distinto al grado di giudice e sostituto procuratore del re, hauno avuto esito negativo. Tutti i candidati sono caduti in diritto civile e parecchi anche in altre prove. Nessuno quiadi fu chiamato alle prove orali.

Richiamiamo l'attenzione dei nostri lettori suelle eccellenti vantaggiosissime combinazioni da noi offerte quest'anno agli abbonati. Ottre la splendida Scena illustrata che i nostre abbonati (unici m Italia) possono uvere per 4 tire all'unno, offriamo il Villaggio e la Domenica dei fanciulli, due effemeridi di utilità e passatempo che nessunu famiglia (anche per il prezzo mitissimo) può lasciarsi man-

Dott. I. Furlani, Direttore

## Quarrante estavia, gerante compansabile Municipio di Udine

Si invitano i contribuenti a denunciare entro il mese di gennaio p. v. le variazioni avvenute nei riguardi delle tasse comunali, per le eventuali rettifiche nei ruoli 1904.

# ESAUSTA

L'impotenza nelle sue forme : l. da indebolimento dei centri pervosi sessuali; 2. da nevrastenia ed esaurimento; 3. impressionabilità psichica; viene guarita con i BIOIDI del Prof. Cusmano, Chimico-Farmacista.

### LA FORMA PIU' IDEALE della TERAPIA MODERNA

I BIOIDI vantano, in confronto sogli altri preparati, una serie di assai pregevoli vantaggi, fra i quali sono particolarmente da rilevarsi: 1. Massima assimilabilità contrariamente a molti preparati del genere che passano immutati il tubo digestivo. - 2. Tollerabililà assoluta da parte del tubo gastro enterico, perche privi di qualunque azione irritante locale. - 3. Totale innocuità conformata da migliaia d: casi, contrariamente all'azione di molti altri preparati del genere. — 4. Effetti di duraturi. Il rimedio in discorso ha dato ottima prova anche nell'impotenza senile precece.

L. 10 la scattola, 2 scattole L. 19 cura completa. Per posta L. 0,30 in più. Segretezza massima.

Rivolgersi alla Ditta concessionaria A. Valenti & C., via delle Carrozze n: 51 Roma.

Le perdite costanti e notturme

nonché la debolezza di vista, di memorla e di energia sono guarite anche nei recchi con i B101Dl Cusmano.

# UDINE

PREMI 1500

Prossima Estrazione premi sono visibili dalle 9 alle 19: nel locale Giacomelli - Piassa Mercatonuovo

# E PREMI SONO CONVERTIBILI IN DANARO

I biglietti da Lire UNA sono ottenibili alla Sede del Comitato via Prefettura 11 — presso la Cassa di Risparmio di Udine nonche presso le Banche e Cambiovalute di Città e Provincia.

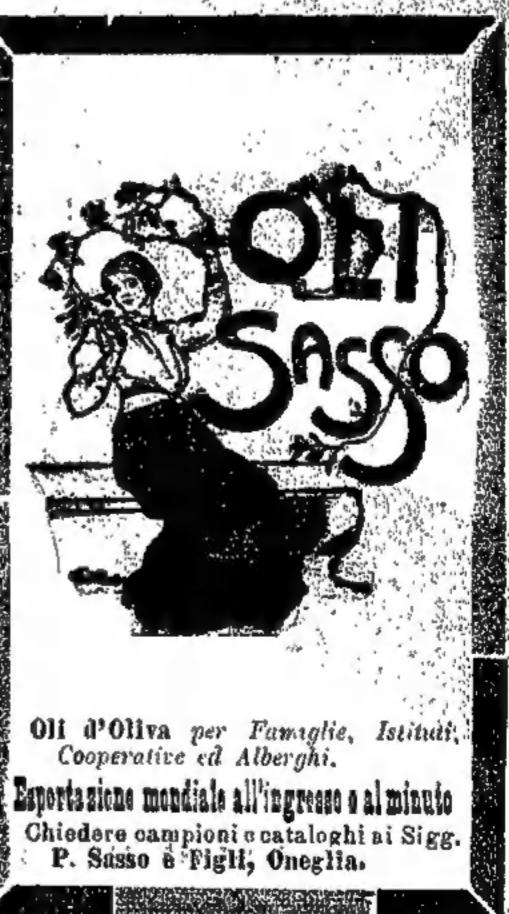

September | Personal states

PUTA SERRAYALIO

done eccellenti risultati. In vario occasioni, l'ho usata anche per le gestanti a puerporo

nute si riferi-

scono a fatti

Roma, 20 luglio

1902. - Nel lungo

osorcizio della

mia professione

he consigliate

spesso la Emul-

sione Scott per

bambini gracili a

rachitici, ottenen-

controllati.

Accle Lanfranchi anemiche o deboli; che ne ebbero sempre un ell'ettivo vantaggio concretantesi in un aumento di vitalità; effetto questo assai importante in un periodo così critico quale è quello della ma-

AUMENTO DI VITALITA

Nell'esercizio della loro professione le

signore levatrici hauno frequenti occa-

sioni di constatare quali conseguenze

produce l'esaurimento fisico. E possono

fare anche delle profique osservazioni

sul merito dei diversi metodi di cura in-

tesi a ripararne le conseguenze. La scelta

della Emulsione Scott come produttore

di forza e vitalità dimostra che essa ri-

Richiamiamo l'attenzione sulla lettera

che segue, le indicazioni in essa conte-

sponde efficacemente al suo compito.

ADELE LANFRANCHI-BONDERLI Levatrice approvata dalla R. Università Via Urbana n. 16, Roma

La ragione del successo che accompagna nel suo cammino veramente trionfale la Emulsione Scott usata come ricostituente, risiede nel fatto della sua duplice azione, prima come tonico di tutti gli organi vitali a secondo nell'essere un alimento completo tutto assimilabile. Perciò ravviva i poteri fisiologici, ripristina le alterate funzioni digestive, aumenta l'appetito, arrichisce la massa sanguigna e rinfranca il sistema nervoso. Salvo la materiale differenza delle dosi, può somminirtrarsi, ed ha gli stessi effetti, in tutte le età ed in tutti gli stati fisici, dall'infanzia più tenera alla vecchiaia più avanzata, dal semplice indebolimento, alla convalescenza della malattia più grave.

La Emulsione Scott è condizionata in bottiglie di forma quadrangolare, fasciata in carta color salmon s distinte con la marca di fabbrica di garanzia, pescatore norvegese con un grosso merluzzo sul dorso. Trovasi in ogni farmacia.

# LA PREMIATA PASTICCERIA PIETRO DORTA e C. Mercatovecchie N. 1

Avverte la sua spettabile clientela di città e provincia che si trovano giornalmente freschi i tanto rinomati e premiati Panettoni uso Milano di sua specialità. Si eseguiscono spedizioni anche per l'estero.

Nella suddetta Pasticceria trovasi pure assortimento di torroni al Fondant, alla Giardiniera, torroncini, torrone alla noce tosta, mostarda finissima di Cremona in vasi da 1<sub>1</sub>2 e da 1 kg., frutta candite, marrons glaces, drops e caramelle mon a la creme, della rinomata casa Klaus di Lochel.

Pan forte di Siena, cioccolato Gala-Peter e Suchard al latte Napoletana Schnitten (biscotti al cioccolato Viennesi) in scatole da kg. 1.500 a L. 6 la scatola.

Esclusiva rappresentanza con deposito di bomboniere ceramica della Ditta Richar-Ginori a prezzi di fabbrica.

Servizio speciale completo per nozze battesimi e soire.

Assortimento vini vecchi in bottiglie a prezzi modicissimi.

" Henneberg - Seta "

autentica soltanto se comperata direttamente dalla mia casa - nera, bianca e colorata a partire da fr. 1.10 a fr. 29.30 al metro. Franco di porto e dogana a domicilio. Campioni e cataloghi a volta di corriere. G. Henneberg. Fabb. di seterie, Zurigo (forn. Imp. e Reg.





no oltre 2000 attestati medici. del suo sapore squisito. FARMACIA SERRAVALLO, TRIESTE

Foruitrice della Casa Principesca di Montenegro

Vendesi a Udine nelle Farmacie: Comelli, Comessati, Fabris, Filippuzzi.

Prezzo: Bottiglia da 1 litro L. 5; da 112 litro L. 3; da 114 litro L. 1.75.



Udi

and the state of t



OLI D'OLIVA per Famiglie, Istituti, Cooperative ed Alberghi.

Esportazione mondiale all'ingrosso ed al minuto. — Spedizioni franche di porto e dogana in Francia, Svizzers, Belgio, Olanda, Germania, Austria-Ungheria, ecc., ecc. Gratia, Cataloghi e Campioni.

RAPPRESENTANTI. Per il Chili: Faustino Branchi, Valparaiso; (per le provincie di Atacama, Tarapaca, Tacna e Arica: Capella Hermanos, Iquique; (per l'Argentina: David Costaguta e C., Buenos-Ayres, 66, Maipù; per il Brasile: Barra Rosa e C., S. Paulo.

Indirizzo: P. Sasso e Figli - Oneglia.

DONO STRAORDINARIO: A tutti I clienti gratis e franco l'ALMANACCO SASSO 1904 (eseguito nello Stabilimento Chiattone) con quattordici acquarelli del pittore Giorgio Kienerk.

